21

## El zovene de botega

MONOLOGO

DI

antonio brusadini

BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENO NE

s.l.

080

MIS 9/20





PORDENONIZ Tipo-Litografia Fratelli Gatti 1903 s.l. 080 MIS 9/20

BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENO NE



## ALLA

## SOCIETÀ DI M. S. FRA AGENTI

DELLA CITTÀ E CIRCONDARIO DI PORDENONE
OFFRO QUESTO TENUISSIMO LAVORO
NELLA FAUSTA RICORRENZA
DEL X ANNIVERSARIO DELLA SUA FONDAZIONE

XI MAGGIO MCMIII

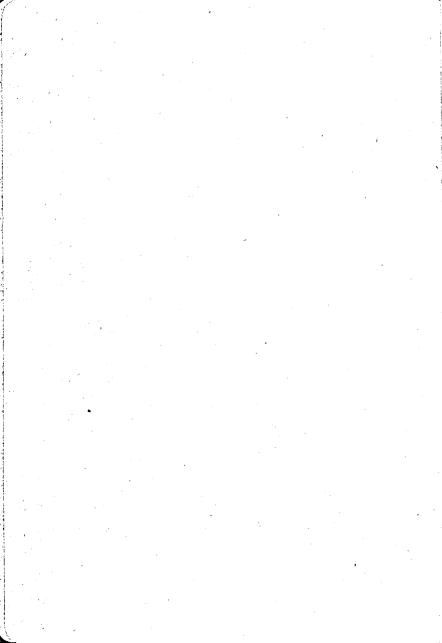

## El zovene de botega monologo

लैंि

Bona sera, signori. Cossa comandeli? Ciò, varda che merlo! Credevo de esser drio el banco; e xe tanta l'abitudine de domandar a chi vien in botega cossa che i comanda, che adess, trovandome a la so rispetabile presenza, go fato la solita interrogazion. I me compatissa, sali, perchè i ga de saver che mi son proprio un zovene de botega de casulin. Se lori i nasasse un fiantin, i capirave subito che mi no digo una busia, perchè i odori che manda fora i me vestiti, xe roba..... da imbriagar la zente. Oh, che vita sta qua del casulin! Sempre in gamba da la matina a la sera a vender una infinità de generi, che i varia dai risi al bacalà, dal pevare a le paste, da le nose moscate ai buei de Fiandra, da

l'oio a la canela, dal formai al petrolio; e chi sa quante volte che i se gavarà acorto anca lori del petrolio magnando.... formai o salame.... La nostra distrazion, la nota un fià alegra in sta vita de sacrificio, voli saver cossa che xe? Le serve! Se se pol, - che no ghe sia el paron, - no se manca de dirghe qualche paroleta dolçe: Tesoro, bambin, stela del firmamento, cuor mio, essetera; e, mejo ancora, de darghe qualche spizigon. Ghe ne xe de quele che le manda subito.... a farse benedir; ma de le altre che se la gode un mondo, che le va in brodo de susini, che le fa l'ocieto straco come un pesce. Oh, se i gavesse da veder che Gigie, che Marie, che Anzolete che vien in botega! Roba da far sbagliar i.... conti. E se procura de tegnirle più che se pol, anche se lore le fa fenta de aver premura. Mi lo so: le parone le le strapassa perchè le se ritarda; ma lore le ga pronta la giustificazion: gera zente in botega. I creda: se no ghe fosse le serve a romper la monotonia, a tajar l'aria, la nostra saria 'na vera vita da cani.

El publico che frequenta le boteghe de chincaglier xe più *chic*. Qua vien anca le siore, le ca-

meriere, le sartine, e queste ultime le xe proprio la me passion. No digo, ghe ne xe de brute, ma nel più dei casi le xe cocolone da far zirar la testa a un santo de porcellana. Quando poss servir una sartina, - e per farlo coro anca a riscio de pestarghe i cai, con decenza parlando, ai me coleghi, - provo 'na gran soddisfazion. -Ma, come, i dirà lori, seu deventà un zovene de chincaglier adess? Sicuro, e dopo de marser. Xe un passaggio che per lori el gavarà del miracoloso; ma nei zoveni de botega el miracol xe 'na cossa..... natural. Per esempio: Faust da vecio xe deventà zovene, per la magica potenza de Mefistofele. Eben, noaltri, per la magica potenza del..... banco, semo invece sempre zoveni, anca co se ga 60 o 70 anni sula goba. Anzi resto che per no goder de sto miracoloso privilegio, ghe sia dei me coleghi che i pensa a deventar paroni, perdendo in sto modo la.... zoventù.

Se ne le boteghe de casulin xe un arsenal de roba da vender, in quele de chincaglier e de marser, no ghe ne de manco, e in queste ne toca anca eserçitar 'na pazienza da frati. De le volte bisogna remenar çinquanta scatole per tro-

var do botoni o un metro de nastro. — Cossa costelo sto nastro? — 2 lire. — Oh, mato! Mi ghe dago 1.25. — No posso darghelo, signora; el me costa de più a mi. Veramente, dovaria dir al paron. - Lu, el pol dir quel ch' el vol; ma mi no son disposta de darghe de più. E tira da una parte e mola da quel'altra, dopo un toc de sta solfa, me toca molarghelo per 1.50. E sta siora, dopo averme fato spolmonar per un per de palanche, la se farà un vanto co le amiche de saver spender ben, de no esser 'na gnoca. Va là, vecia; adess che conosso el gran, te domandarò 20 quel che val 10. Se i savesse che vita che se fa a contentar certune che le voria la roba a strassamerca! E bisogna aver con lore bone maniere, esser gentili, anche se ghe saria la bona intenzion de mandarle in tanta malora.

Ne le boteghe de marser, peso che peso! Qua la pazienza bisogna ciaparla co tutte do le man e con quattro se se le gavesse. Eco, entra una siora. — Bon giorno.... — Servo suo. Cossa comandela? — El me fassa un piaçer, el tira zo quela pessa. Dopo averla vardada: — El tira zo quel'altra là. E no questa, e no quela, finisso per svo-

dar le scansie e far una catasta de roba sul banco. Dopo aver ben yardà e remenà, no la trova gnente che ghe comoda. — Me dispiase. - Si figuri, il dispiacer xe mio de no poderla servir. Opur: el me fassa un piaser de darme un campion de ste do pesse, per mostrarghelo a casa. Pronto!.... e po, chi se ga visto, se ga visto. La roba magari se manda a torla a Venezia o a Milan, perchè co un viageto de sta sorte, la deventa più bela e più bona, specialmente se i la ga fata pagar più che no la costasse qua. Intanto ghe vol un'ora a rimeter tutto a posto. Ostrega, saria da crepar da la bile, ma vien in botega 'na bela tosa. — Çinque metri de bombasina. Ghe dago el metro in man e misuro; e nel far sta operazion, procuro de tocar coi mii i so dedini, le so manine. Al contato provo come una scossa eletrica e sento svanir la bile de prima.

Ma veder dele bele tose e tocarghe le man el xe un magro conforto a sta vita de sacrifiçio, serai tuto el giorno fra quatro muri, come i presonieri. Lori i pol almanco goder qualche ora de aria pura, ossigenada, i ragi del sol. Ma a noaltri no; almanco che dopo sie giorni de caponera ga-

vessimo tutta la domenega de libertà: nossignori, gnanca questa.

Ghe xe un progetto de lege — per el riposo setimanal, — a lo studio de 'na Comission. Ma aspeta caval che l'erba cressa. Se lori no i ga gnente in contrario, mi mandaria al Presidente dei Ministri sto ordine del giorno per telegramma:

« Stasera il popolo pordenonese, adunațo in solenne e imponente comizio, prega di sollecitare la onorevole Commissione, perchè sia con urgenza sottoposta all'approvazione del Parlamento la legge sul riposo festivo invocata come la manua nel deserto. »

Se podaria sparagnar qualche parola, ma mi no ghe bado a la spesa.

Eben, se no i me fis-cia, tegno per aprovà l'ordine del giorno e coro a telegrafar.

Bona sera, signori.





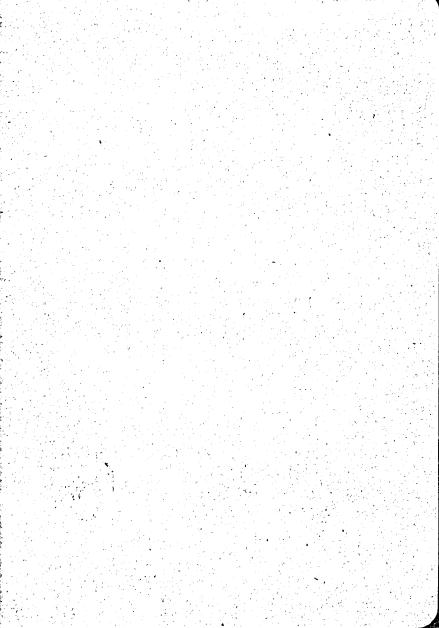